# Sonetti e Canzoni

di Guittone d'Arezzo

| Edizione di riferimento:<br>Guittone, <i>Canzoniere</i> , a cura di Lino Leonardi,<br>Einaudi, Torino 1994 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |
|                                                                                                            |
|                                                                                                            |
|                                                                                                            |
|                                                                                                            |

—— Letteratura italiana Einaudi

# Sommario

| 1  | Amor m'a priso e incarnato tutto              | 1  |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 2  | Amor, mercede, intende s'eo ragione           | 1  |
| 3  | Spietata donna e fera, ora te prenda          | 2  |
| 4  | Deo!, che non posso or disamar sì forte       | 2  |
| 5  | Ai!, con' mi dol vedere omo valente           | 3  |
| 6  | Deo!, como pote adimorar piacere              |    |
| 7  | Ai!, bona donna, or se, tutto ch'eo sia       | 4  |
| 8  | Pietà, per Deo, <i>di me</i> vi prenda, amore | 5  |
| 9  | Se Deo – m'aiuti, amor, peccato fate          | 5  |
| 10 | Amor, per Deo, mercé, mercé, mercede          | 6  |
| 11 | Deo!, com'è bel poder quel di mercede         | 6  |
| 12 | Fero dolore e crudel pena e dura              | 7  |
| 13 | È da la donna mia comandamento                | 7  |
| 14 | Deo!, che ben aggia il cor meo, che sì bello  | 8  |
| 15 | Poi pur di servo star ferm'ò 'l volere        | 9  |
| 16 | Miri che dico onni om che servidore           | 9  |
| 17 | Qualunche bona donna àv'amadore               | 10 |
| 18 | Ben l'à en podere e la ten canoscenza         | 10 |
| 19 | Sì como ciascun, quasi enfingitore            | 11 |
| 20 | E poi lo meo penser fu sì fermato             | 11 |
| 21 | En tale guisa son rimaso amante               | 12 |
| 22 | Amor, se cosa è che 'n signoria               | 13 |
| 23 | Eo non son quel che cerca esser amato         | 13 |
| 24 | Ai Deo!, chi vidde mai tal malatia            | 14 |
| 25 | Ben saccio de vertà che 'l meo trovare        | 14 |
| 26 | Amor, mercé, c'or m'è mister che stia         | 15 |
| 27 | Amore, certo assai meravigliare               | 15 |
|    | Mastro Bandino, amico, el meo preghero        | 16 |
|    | Leal Guittone, nome non verteri               | 17 |
| 30 | Mastro Bandin, vostr'e e d'Amor mercede       | 17 |

# Sommario

| 21 | Tuttor cir eo diro «Gioi», gioiva cosa           | 10 |
|----|--------------------------------------------------|----|
| 32 | Oimè lasso, com'eo moro pensando                 | 18 |
| 33 | Gioi amorosa, amor, grazi <sup>7</sup> e mercede | 19 |
| 34 | Piagente donna, voi ch'eo Gioi apello            | 19 |
| 35 | Gioiosa Gioi, sovr'onni gioi gioiva              | 20 |
| 36 | Ai dolce Gioia, amara ad opo meo                 | 21 |
| 37 | Dett'ò de dir: dirò, Gioia gioiosa               | 21 |
| 38 | Eo t'aggio inteso, e te responderaggio           | 22 |
| 39 | Grazi' e mercé voi, gentil donna orrata          | 22 |
| 40 | Eo non tegno già quel per bon fedele             | 23 |
| 41 | Lo dolor e la gioi del meo coraggio              | 23 |
| 42 | Deo!, con' dimandi ciò che tt'ò donato           | 24 |
| 43 | Oimè, che dite, amor? Mercé, per Deo             | 25 |
| 44 | Consiglioti che parti; e se 'l podere            | 25 |
| 45 | Lasso!, non sete là dov'eo tormento              | 26 |
| 46 | Per fermo se' ben om che gravemente              | 26 |
| 47 | Ai! come m'è crudel, forte e noiosa              | 27 |
| 48 | Me pesa assai, se sì grav'è 'l tuo stato         | 27 |
| 49 | Donque mi parto, lasso, almen de dire            | 28 |
| 50 | Gioia gioiosa, a me noi' e dolore,               | 29 |
| 51 | Viso non m'è ch'eo mai potesse «Gioia»           | 29 |
| 52 | Legiadra Noia e aprufica altera,                 | 30 |
| 53 | Ai mala Noia, mal vo doni Deo                    | 30 |
| 54 | Deo! che mal aggia mia fed'e mi' amore           | 31 |
| 55 | Certo, Noia, non so ch'eo faccia o dica          | 31 |
| 56 | Lasso!, en che mal punto ed en che fella         | 32 |
| 57 | Ai lasso, como mai trovar poria                  | 33 |
|    | Altro che morte ormai non veggio sia             | 33 |
| 59 | Certo, Guitton, de lo mal tuo mi pesa            | 34 |
| 60 | Gioia d'onne gioioso movimento                   | 34 |

# Sommario

| 61 | Giola giolosa più che non po dire          | <i>))</i> |
|----|--------------------------------------------|-----------|
| 62 | Ben aggia ormai la fede e l'amor meo       | 35        |
| 63 | Voi che penate di saver lo core            | 36        |
| 64 | Amore e gioia, bella Gioia, sento          | 37        |
| 65 | Ai! como ben del meo stato mi pare         | 37        |
| 66 | Non sia dottoso alcun om, per ch'eo guardi | 38        |
| 67 | Com'eo più dico, più talent'ò dire         | 38        |
| 68 | De tutte cose e cagione e momento          | 39        |
| 69 | Ben meraviglio como om conoscente          | 39        |
| 70 | Gioi amorosa, amor, vostro lignaggio       | 40        |
| 71 | In fede mia, che 'n amor grande aiuto      | 41        |
| 72 | Con' più l'allungo, più m'è prossimana     | 41        |
| 73 | Gioi amorosa, amor, senpre lontano         | 42        |
| 74 | Ai dolze cosa, perfetta Speranza           | 42        |
| 75 | Lontano son de Gioi e Gioi de mene         | 43        |
| 76 | Gioi amorosa, amor, pensando quanto        | 43        |
| 77 | Deporto – e gioia nel meo core à pporta    | 44        |
| 78 | De coralmente amar mai non dimagra         | 45        |
| 79 | Già lungiamente sono stato punto           | 45        |
| 80 | Del valoroso valor coronata                | 46        |
| 81 | Villana donna, non mi <i>ti</i> disdire    | 46        |
| 82 | Non mi disdico, villan parladore           | 47        |
| 83 | Certo, mala donna, malo accatto            | 47        |
| 84 | Così ti doni Dio mala ventura              | 48        |
| 85 | Ai Deo, chi vidde donna vizïata            | 48        |
| 86 | Or son maestra di villan parlare           | 49        |

| Amor m'a priso e incarnato tutto,<br>e a lo core di sé fa posanza,<br>e di ciascuno menbro tragge frutto,<br>dapoi che priso à tanto di possanza.                       | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Doglia, onta, danno àme condutto<br>e del mal meo mi fa 'ver disïanza,<br>e del ben di lei spietato m'è 'n tutto:<br>sì meve e ciascun c'ama à 'n disdegna <i>nz</i> a; | 8  |
| Spessamente il chiam'e dico: «Amore, chi t'à dato di me tal signoraggio, ch'ài conquiso meo senno e meo valore?»                                                        | 11 |
| Eo prego che.tti facci meo messaggio<br>e che vadi davante 'l tuo signore<br>e d'esto convenente lo fa' saggio.                                                         | 14 |
| 2                                                                                                                                                                       |    |
| Amor, mercede, intende s'eo ragione<br>chero davante la tua signoria,<br>ché fòr m'ai miso di mia possessione,<br>e messo in quella de la donna mia,                    | 4  |
| e senpre mi conbatti onne stagione.<br>Perché lo fai, poi ch'eo so' 'n tua bailia?<br>Ché non fier' quella che contra te pone<br>suo senno e suo talento, e te guerria? | 8  |
| Mostri che non se' comune signore,<br>se·llei riguardi e me vuoi far morire,<br>overo che non ài tanto valore:                                                          | 11 |

| ben credo la vorresti al tuo servire,<br>ma se non pòi, di me, tuo servidore,<br>or non te piaccia ch'io deggia perire.                                        | 14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3                                                                                                                                                              |    |
| Spietata donna e fera, ora te prenda<br>di me cordoglio, poi morir mi vidi:<br>che tanta pïetà di te discenda,<br>che 'n alcuna misura meve fidi;              | 4  |
| che lo tuo fero orgoglio no m'ofenda,<br>s'eo ti riguardo, che con el m'aucidi!<br>E la tua cera allegra me si renda<br>sol una fiata, e molto mi providi      | 8  |
| en guiderdon di tutto 'l meo servire,<br>ché lo tu' isguardo in guerigion mi pone,<br>e lo pur disdegnar mi fa perire.                                         | 11 |
| Or mira qual te par più reprensione:<br>o desdegnar, per fare me morire<br>o guardar, perch'eo torni in guerigione.                                            | 14 |
| 4                                                                                                                                                              |    |
| Deo!, che non posso or disamar sì forte<br>como fort'amo voi, donna orgogliosa!<br>Che, poi che per amar? m'odiate a morte,<br>per disamar mi sereste amorosa, | 4  |
| ché altressì per bono d'itto sorte<br>che·ll'uno como l'altro esser osa:<br>poi de lo 'nganno, ch'ème 'n vostra corte<br>fatto, me vengerea d'alcuna cosa.     | 8  |

| Torto ben è tal, non vidi ancor pare:<br>non osarme piacer ciò ch'è piacente                                                   | 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ed essere odiato per amare!                                                                                                    | 11 |
| Mal grado vostro e mio, son benvogliente<br>e serò, ch'e' non posso unque altro fare,<br>e fa mister ch'e' pur vegna vincente. | 14 |
| 5                                                                                                                              |    |
| Ai!, con' mi dol vedere omo valente                                                                                            |    |
| star misagiato e povero d'avere,                                                                                               |    |
| e lo malvagio e vile esser manente,                                                                                            | 4  |
| regnare a benenanza e a piacere;                                                                                               | 4  |
| e donna pro', cortese e canoscente                                                                                             |    |
| ch'è laida sì che vive in dispiacere,                                                                                          |    |
| e quella ch'à beltà dolce e piacente<br>villana e orgogliosa fòr savere.                                                       | 8  |
| vinaria e orgognosa for savere.                                                                                                | O  |
| Ma lo dolor di voi, donna, m'amorta,                                                                                           |    |
| ché bella e fella assai più c'altra sete                                                                                       | 11 |
| e più di voi mi ten prode e dannaggio.                                                                                         | 11 |
| O!, che mal aggia il die che voi fu porta                                                                                      |    |
| sì gran beltà, c'altrui ne confondete,                                                                                         |    |
| tanto è duro e fellon vostro coraggio!                                                                                         | 14 |
|                                                                                                                                |    |
| 6                                                                                                                              |    |
| Deo!, como pote adimorar piacere                                                                                               |    |
| o amistate alcuna, a bon talento,                                                                                              |    |
| en me verso di quella, che parere                                                                                              |    |
| mortalmente nemica me la sento?                                                                                                | 4  |
|                                                                                                                                |    |

| Ch'eo l'ò servita a tutto 'l me' podere,<br>e 'n chererli mercé già no alento<br>che solamente deggia sostenere<br>senn'e orgoglio, e facciami contento.    | 8  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E non mi val; und'eo tormento e doglio<br>di tal <i>e</i> guisa, se 'l vedesse pénto<br>chi m'odia a morte, sì 'nd'avria cordoglio;                         | 11 |
| E tutto ciò non cangia in lei talento,<br>ma senpre s'inavanza il fero orgoglio:<br>ed eo di lei amar però non pento.                                       | 14 |
| 7                                                                                                                                                           |    |
| Ai!, bona donna, or se, tutto ch'eo sia<br>nemico voi, com'è vostra credenza,<br>già v'enprometto esta nemistà mia<br>cortesemente e con umil parvenza,     | 4  |
| e voi, me lasso!, pur con villania<br>e con orgogli? mostrate malvoglienza.<br>Ma certo en nimistà val cortesia,<br>e li sta bene alsì co' 'n benvoglienza, | 8  |
| c'usando cortesia pò l'om dar morte;<br>e render vita assai villanamente:<br>or siate donque me nemica forte                                                | 11 |
| e m'aucidete, amor, cortesemente;<br>e' piacemi non men, che se mi sorte<br>vita da amistà desconoscente.                                                   | 14 |

| Pietà, per Deo, <i>di me</i> vi prenda, amore, poi sì m'avete forte innaverato, da me parte la vita a gran dolore, se per tenpo da voi non so' agiutato;             | 4  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ch'altri de me guerir non à valore,<br>como quello che 'l tiro à 'nvenenato,<br>ché in esso è lo veneno e lo dolciore,<br>e 'n voi ch'amore or sia ver' me mostrato; | 8  |
| che tanto de dolzor meve donate<br>ch'amorti lo venen, sì non m'auzida,<br>per ch'eo mi renda in vostra podestate.                                                   | 11 |
| E la mercé, c'ognor per me si grida,<br>de dolze e di pietosa umilitate,<br>piacciavi l'orgoglio vostro conquida.                                                    | 14 |
| 9                                                                                                                                                                    |    |
| Se Deo – m'aiuti, amor, peccato fate<br>se v'allegrate – de lo male meo:<br>com'eo – più cher' mercé, più mi sdegnate,<br>e non trovate, – amor, perché, per Deo,    | 4  |
| fòr ch'eo – de mia amorosa fedeltate<br>la maiestate – vostra, amor, recheo;<br>non creo – che però ragione abbiate<br>che m'aucidiate, – amor, cor de giudeo.       | 8  |
| Non veo, – amor, che cosa vi mancasse,<br>se 'n voi degnasse – fior valer mercede;<br>ma ciò decede – orgogli?, che vi sta bene.                                     | 11 |

| Tene – me tanto ch'eo mercé trovasse,<br>che mai non fasse – più <i>p</i> er me, de fede,<br>che dir: «Mercede, – amor, mercé, mercene!».                         | 14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10                                                                                                                                                                |    |
| Amor, per Deo, mercé, mercé, mercede<br>del gran torto, ché più v'amo che mene.<br>Lasso!, morte perdona om per mercede<br>a om che di morir servito à bene;      | 4  |
| e no è cor crudel? sì, che mercede<br>non faccia umil, tal che pietà retene;<br>e vence Deo per sua <i>vertù</i> mercede,<br>e cos'altra che voi non lei se tene. | 8  |
| Ma certo non pur porete orgogliando<br>montar tanto, che più senpre eo non sia,<br>con mercede cherere, umilïando.                                                | 11 |
| Epur conven che l'alta umiltà mia<br>vad'a forza il vostr'orgoglio abassando,<br>e facciavi d'umana signoria.                                                     | 14 |
| 11                                                                                                                                                                |    |
| Deo!, com'è bel poder quel di mercede<br>e como più d'ogni altro è grazïoso!<br>Ché mercé vince orgoglio e lo decede,<br>e mercé fa crudel core pietoso.          | 4  |
| Ragione e forzo veggio che decrede,<br>c'om non pò lei contradir né star oso:<br>per vertù fa più talor, ciò si vede,<br>che tutto 'l mondo per forzo orgoglioso. | 8  |
|                                                                                                                                                                   |    |

| Ed eo lo provo per la donna mia,<br>ch'è fatta ben più d'ogni altra pietosa<br>de più crudele che mai fusse ni sia:                                                   | 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Deo fece esta mercé sì grazïosa<br>en defension de picciola bailia<br>e in guerenza de crudele cosa.                                                                  | 14 |
| 12                                                                                                                                                                    |    |
| Fero dolore e crudel pena e dura,<br>ched eo soffersi en coralmente amare,<br>menòmi assai sovente in dismisura<br>e mi fece de voi, donna, sparlare.                 | 4  |
| Or che meo senno regna 'n sua natura,<br>sì che dal vero so la menzogna 'strare,<br>conosco che non ment'om ni pergiura<br>più ch'eo feci onni fiata 'n voi biasmare. | 8  |
| Ché non vive alcun <i>om</i> che tanto vaglia,<br>dicesse che 'n voi manchi alcuna cosa,<br>ch'eo vincer no 'nde 'l credesse in battaglia.                            | 11 |
| Non fo natura in voi <i>far</i> poderosa,<br>ma Deo pensatamente, u' non è faglia,<br>vi fe', com' fece Adamo e süa sposa.                                            | 14 |
| 13                                                                                                                                                                    |    |
| È da la donna mia comandamento<br>ch'eo reconforti onni om bon servidore<br>ched è disconfortato ed à tormento,<br>perché sua dona ver' lui à fer core;               | 4  |
|                                                                                                                                                                       |    |

| e vol che dic'a lui c'alcun spavento<br>non aggia, ch'esser dia pur vincitore,<br>com'e' li mostro, pria che·ll'espermento:<br>c'avia più c'altro amaro, or'ò dolciore. | 8  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E contra amor e servir e mercede<br>e umiltà e preghero e sofrenza<br>chi può piaccia tener? Nullo, e' <i>fò</i> fede.                                                  | 11 |
| Tanto sottile e grande è lor potenza<br>che vencen Deo; donque perché decrede<br>alcun om de sua donna, o n'a temenza?                                                  | 14 |
| 14                                                                                                                                                                      |    |
| Deo!, che ben aggia il cor meo, che sì bello<br>à saputo logar suo intendimento!<br>Ché core è ben tanto nescienze e fello<br>che 'n donna laida o vil mette talento    | 4  |
| O sconoscente, ma no è 'l meo quello:<br>ché tal che saggia, bell'e cara sento<br>più che altra del mondo, è 'l voler d'ello,<br>per che amo seguir suo piacimento,     | 8  |
| sì che lo sforzo meo senpr'e 'l savere<br>in lei servire oper' senza enfenta,<br>fòr guiderdone o merto alcun chedére.                                                  | 11 |
| Sia pur de me che·llei più atalenta,<br>ché 'n loco ov'à conoscenz'e podere<br>non credo mai c'om de servir si penta.                                                   | 14 |

| Poi pur di servo star ferm'ò 'l volere,<br>vorrea per lei me fosse comand <i>ato</i> ;<br>ma servigio non chesto è più 'n piacere<br>a chi 'l riceve, e 'l servo è più laudato; | 4  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| e sta a servente mal farsi cherere,<br>e lo signor de chesta è affannato;<br>e al signore tocca in dispiacere<br>similemente merto adimandato.                                  | 8  |
| Ch'adimandare affanna e falla il servo<br>e lo signore anoia e par forzato,<br>sì che non guaire à de mertar onore.                                                             | 11 |
| A non cheder ni far cheder m'aservo:<br>seraggio tal, non credo esser blasmato,<br>e la mia donna en sé spero migliore.                                                         | 14 |
| 16                                                                                                                                                                              |    |
| Miri che dico onni om che servidore<br>talenta star per avanzar suo stato.<br>Due cose son che vole aver signore,<br>acciò che 'l servo suo sia meritato:                       | 4  |
| conoscenz'e poder sono, né fòre<br>d'ess' e' no i dia mert'esser <i>i</i> sperato.<br>Con' merta, se non pò, conoscidore,<br>né, sconoscente, ricco oltre su' grato?            | 8  |
| Per ch'a signore meo tal donna ò prisa<br>che conoscenza tiella in suo podere,<br>e ched è ricca a tutta mia devisa;                                                            | 11 |

| ch'eo non disïo d'aricchir d'avere,<br>ma de gioia, ch'è 'n lei de sì gran guisa,<br>né la vorria pensar più ni volere.                                      | 14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 17                                                                                                                                                           |    |
| Qualunche bona donna àv'amadore<br>che metta opera e fede in lei sevire<br>lealemente, a tutto el suo valore,<br>e non demanda ciò che vole avere,           | 4  |
| e i face como bono servidore<br>(ché servo no à già bailia 'n cherere,<br>ma de' servir ed estar speradore<br>che li proveggia che dia provedere),           | 8  |
| sì fa reo fallo, se lo fa sperare<br>in atender <i>e</i> ciò che·lli è in desire:<br>e tale servo dea la donna amare!                                        | 11 |
| Ma quello ch'è povero di servire<br>e poderoso di mercé chiamare,<br>a nulla bona donna dia gradire.                                                         | 14 |
| 18                                                                                                                                                           |    |
| Ben l'à en podere e la ten canoscenza,<br>com'eo già dissi, la madonna mia,<br>che, senza chederli eo, ciò che m'agenza<br>m'àve donato e miso me en bailia. | 4  |
| Ché de' mercede certo, a mia parvenza,<br>trovar bon servo in bona signoria:<br>che 'n me ni 'n lei no è stata fallenza<br>de cosa alcuna c'avenevel sia.    | 8  |
|                                                                                                                                                              |    |

| né a bona donna non pò l'om servire quanto li merta e faceli d'onore.                                                                                        | 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Donque, chi vol d'amore senpre gioire<br>conven che 'ntenda in donna de valore,<br>ché 'n pover loco om non pò aricchire.                                    | 14 |
| 19                                                                                                                                                           |    |
| Sì como ciascun, quasi enfingitore,<br>e ora maggiormente assai c'amante,<br>so' stato ver' di lei, di beltà fiore;<br>e tanto giuto ei so' dietro e davante | 4  |
| con prego e con mercé e con clamore,<br>faccendo di perfetto amor senbrante,<br>che me promise loco en su' dolzore,<br>adesso che lei fusse benestante.      | 8  |
| Eo, pensando la mia gran malvagìa,<br>e la gran fé di lei dolc'e pietosa,<br>sì piansi di pietà, per fede mia;                                               | 11 |
| e fermai me di lei non prender cosa<br>alcuna mai, senza mertarla pria,<br>avendo fort'e ben l'alm'amorosa.                                                  | 14 |
| 20                                                                                                                                                           |    |
| E poi lo meo penser fu sì fermato,<br>certo li feci tutto el convenente:<br>sì com'e' disleale erali stato                                                   |    |
| e como mi promise esserme gente;                                                                                                                             | 4  |

| reconnoscente foi del meo peccato,<br>e fermai me di lei non prender nente,<br>se no 'l mertava pria, sì c'onorato<br>fusse 'l prender e 'l dar conpiutamente. | 8  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E pregai che, per Deo, non si 'ndegnasse,<br>ma desseme di sé piena <i>fidanza</i><br>di 'ntender me, fin ch'eo di cor l'amasse.                               | 11 |
| Ed ella disse me che 'n mia possanza<br>s'era sì misa, che, s'ormai vetasse<br>lo meo piacer, li torneria 'n pesanza.                                          | 14 |
| 21                                                                                                                                                             |    |
| En tale guisa son rimaso amante<br>e disïoso di volere amare,<br>sì che lo core meo tutto e 'l senblante<br>aggio locato in ciò dir senpre e fare;             | 4  |
| e lo savere meo mi mette avante<br>ch'e' deggia la mia alma inamorare<br>di lei, che amo più che tutte quante<br>l'altre del mondo, e più mi piace e pare.     | 8  |
| Ma tuttavia l'amor quasi è neente<br>ver' quel ch'eo so ch'ad amar <i>e</i> convene,<br>che prender e donar vol giustamente.                                   | 11 |
| Ma, como in ferro più che 'n cera tene e vale 'ntaglia, varrà similmente amore, che 'n me più che 'n altro serv'ène.                                           | 14 |

# 22

| Amor, se cosa è che 'n signoria<br>aggi, como si dice, alcuno amante,<br>ricevemi a tuo servo in cortesia,<br>ché ragion n'ài, segondo 'l meo senblante,     | 4  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| poi che non prendo da la donna mia,<br>se fedeltà non te 'nde faccio avante<br>en amarla sì ben, ch'eo degno sia<br>de prendere en lei gioia sì grante.      | 8  |
| Or dirà l'om ch'eo son fol, se non prendo<br>poi c'aver posso, e che perd'e' diritto<br>prima ch'e' falla. E prender me defendo:                             | 11 |
| è che 'n me non potrebbe aver deletto<br>ben de lei, s'avant'eo di lei non prendo<br><i>en cortesia</i> ; donque fò ben s'aspetto.                           | 14 |
| 23                                                                                                                                                           |    |
| Eo non son quel che cerca esser amato cusì com'amo ben, com'altri face; ma pur chero d'am <i>a</i> r s <i>ì</i> di bon grato e·ssì coralemente e·ssì verace, | 4  |
| como madonna m'ama, e fora ondrato<br>e pago en tutto ciò c'opo me face.<br>E no è più del? suo voler gravato<br>alcun, ch'eo so' del meo: sì mi desplace,   | 8  |
| che m'è dolor mortal vedere amare<br>plagent'omo talor donna non bella,<br>e non amerà lui, ma l'odia, pare;                                                 | 11 |

| e trovomi che non guair'amo quella<br>che m'ama forte e che piacente pare                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| in tutte cose ove Beltà s'apella.                                                                                                                                 | 14 |
|                                                                                                                                                                   |    |
| 24                                                                                                                                                                |    |
| Ai Deo!, chi vidde mai tal malatia<br>di quella che sorpreso àme lo core?<br>Ché la cosa c'altrui par venen sia                                                   |    |
| è sola medicina al meo dolore:                                                                                                                                    | 4  |
| ciò è l'amor, c'ogni om ch'el signoria<br>guaimenta e dice che per lui si more,<br>e pur se pena di trovare via                                                   |    |
| como de sé islocar possa lo core.                                                                                                                                 | 8  |
| Ed eo pur peno di condurlo a mene<br>e di venir de sua corte servente,<br>perché disïo ciò più c'altro bene.                                                      | 11 |
| Ma pur languisco, lasso, e mor' sovente,<br>dapoi ch'ello di me cura non tene:<br>adonque guarrea me l'altrui nocente.                                            | 14 |
| 25                                                                                                                                                                |    |
| Ben saccio de vertà che 'l meo trovare<br>val poco, e à ragion de men valere,<br>poi ch'eo non posso in quel loco intrare<br>ch'adorna l'om de gioia e de savere, | 4  |
| e non departo d'a la porta stare<br>pregando che, per Deo, mi deggia aprere:<br>allora alcuna voce audir me pare<br>dicendome ch'eo sia di bon sofrere.           | 8  |
| dicendome chi eo sia di don sonere.                                                                                                                               | O  |

| Ed eo soffert'ò tanto lungiamente,                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| che devisa' de me tutto piacere                                       |      |
| e tutto ciò ched era in me valente:                                   | 11   |
| 1) 1, 1 1                                                             |      |
| per ch'eo rechiamo e chero lo savere                                  |      |
| di ciascun om ch'è prode e canoscente                                 | 14   |
| a l'aiuto del meo grande spiacere.                                    | 14   |
|                                                                       |      |
| 26                                                                    |      |
|                                                                       |      |
| Amor, mercé, c'or m'è mister che stia,                                |      |
| ché senza ciò non oso ormai sperare.                                  |      |
| Pur mi conven che dentro u di fòr sia,                                |      |
| ciò è de perder tutto, o d'accattare                                  | 4    |
|                                                                       |      |
| e voi, en me, e la madonna mia;                                       |      |
| e, dà' voi lei en me, è mercé fare!                                   |      |
| Donque vi prego, Amor, per cortesia,                                  | 0    |
| che me vi piaccia in voi pur d'acquistare.                            | 8    |
| Ma, se perder v'è bel, perché perd'eo                                 |      |
| e la madonna mia? Tal no è usaggio                                    |      |
| d'alcun giusto signor, Amor, par Deo;                                 | 11   |
| a mean grasto signor, rimor, par Beo,                                 | - 11 |
| ma eo però ver' voi non dico oltraggio,                               |      |
| ma sofferròmi in pace il dolor meo,                                   |      |
| e viverò fòr voi quanto par aggio.                                    | 14   |
|                                                                       |      |
|                                                                       |      |
| 27                                                                    |      |
| Amora carto assai maravioliara                                        |      |
| Amore, certo assai meravigliare<br>me fa de voi ciò che n'adiven mee, |      |
| che lungiamente con mercé clamare                                     |      |
| v'ò richesto a signor, cert'a gran fee;                               | 4    |
| v o fichesto a signor, cert a gran fee,                               | 4    |
|                                                                       |      |

| ma, quant'eo più recheo, 'lora men pare ch'eo presso sia di voi trovar mercee, e veggiovo a fedel? desiderare tal che non vol, e che v'odia e descree.                | 8  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Donque deritto n'ò, s'eo meraviglio,<br>ché voglio e deggio e posso esser servente<br>e·ccom'eo sia mi 'ngegno e m'asottiglio;                                        | 11 |
| e tutto ciò non vale a me neente.<br>Or no me biasmo già né me repiglio,<br>ma prego che miriate 'l convenente.                                                       | 14 |
| 28                                                                                                                                                                    |    |
| Mastro Bandino, amico, el meo preghero<br>Vòi' che 'ntendiate, sì ch'a onor vo sia.<br>Amare voglio, e facemi mistero,<br>che non son degno, e 'n gran ben n'averria, | 4  |
| ché, senza ciò, aver onor no spero;<br>e pur d'ennamorar no ò bailia.<br>Unde sovente vivo 'nde in pensero,<br>ché meraviglia senbrame che sia,                       | 8  |
| vedendo manti stanno innamorati<br>(sì che tutt'altro poneno inn-obbria)<br>en tale loco, u' son senpre isdegnati.                                                    | 11 |
| Però vo prego m'assenniate via<br>c'a·cciò mi guidi, a guisa de li amati,<br>ché credo bene aggiatene bailia.                                                         | 14 |

# 29

| Leal Guittone, nome non verteri,<br>degno de laude se' magior, che taccio;<br>leanza senbra el consil che mi cheri<br>como tu vogli amar, che 'l cor fa ghiaccio.             | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Amico caro, eo te 'l dò volonteri,<br>avegna che grand'ardimento faccio,<br>ché 'n questo fatto gran senno recheri;<br>ma pur dirò: gioi ò, se 'n ciò te piaccio.             | 8  |
| Ormai sta' solo e in loco celato<br>e sol bellezza pensa e canoscenza<br>de la tua donna, e d'altro non pensare.                                                              | 11 |
| D'amor ragiona, se se' aconpagnato; a le' tu, o' sta' con ella, gioi né 'ntenza tutto cela: <i>co</i> sì porai amare.                                                         | 14 |
| 30                                                                                                                                                                            |    |
| Mastro Bandin, vostr'e e d'Amor mercede,<br>or aggio ciò che tant'ò disïato;<br>sì che lo core mëo non se crede<br>esser de gioia mai apareggiato,                            | 4  |
| pensando quanto è 'n lui d'Amor <i>e</i> fede<br>e quanto è preso el suo servire in grato,<br>e qual è quella donna en cui el crede,<br>e com'à pregio 'l suo ben acquistato; | 8  |
| per c'al mondo, de ciò, meo par non regna,<br>considerando ben ciò ch'e' paraggio;<br>e pare mevi bene cosa degna.                                                            | 11 |

| Donque, se lo cor meo tant'allegraggio<br>pare non crede, veritate assegna;<br>ch'è bene, ed esser dea per bon usaggio.                                        | 14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 31                                                                                                                                                             |    |
| Tuttor ch'eo dirò «Gioi», gioiva cosa,<br>intenderete che di voi favello,<br>che gioia sete di beltà gioiosa<br>e gioia di piacer gioioso e bello,             | 4  |
| e gioia in cui gioioso avenir posa,<br>gioi d'adornezze e gioi di cor asnello,<br>gioia in cui viso è gioi tant'amorosa<br>ched è gioiosa gioi mirare in ello. | 8  |
| Gioi di volere e gioi di pensamento,<br>e gioi di dire e gioi di far gioioso<br>e gioi d'onni gioioso movimento:                                               | 11 |
| per ch'eo, gioiosa Gioi, sì disïoso<br>di voi mi trovo, che mai gioi non sento<br>se 'n vostra gioi il meo cor non riposo.                                     | 14 |
| 32                                                                                                                                                             |    |
| Oimè lasso, com'eo moro pensando,<br>Gioia, di voi ver' me fatta noiosa!<br>Per ch'eo non so veder como né quando<br>eo v'affendesse fior d'alcuna cosa.       | 4  |
| C'al comenzar, gioiosa Gioi, c'amando<br>ve demostrai de me fed'amorosa,<br>voi foste dolce ver' di me, senbrando<br>de darmi gioi in voi senpre gioiosa.      | 8  |

| Or non degnate pur de farvi loco<br>und'e' vo veggia, crudel morte mia,<br>che fate me pregiar la vita poco,                                                        | 11 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| e dire: «Morte, per pietate, sia<br>guerenz' a me di sì cocente foco,<br>che m'aucide vivendo mille via!».                                                          | 14 |
| 33                                                                                                                                                                  |    |
| Gioi amorosa, amor, grazi' e mercede<br>così com'a mia donna e a mio signore;<br>c'ora venite assai là do' ve vede<br>lo viso meo, ver' me de bel colore;           | 4  |
| per che 'n voi l'alma mia salvar si crede<br>e 'l corpo viver mai senpre a onore,<br>c'omo no è già sì fermo 'n sua fede,<br>non fallisse ant'eo ver' vostro amore. | 8  |
| E sonne pago sì, mai più non bramo<br>che direvi com'eo coralemente<br>starvi senpre fedel desio e amo.                                                             | 11 |
| Or piacciavi, per Deo, donna plagente,<br>de daremi, poi più non cher ni chiamo,<br>loch'e stagion de dir tal convenente.                                           | 14 |
| 34                                                                                                                                                                  |    |
| Piagente donna, voi ch'eo Gioi apello,<br>acciò ch'el vostro nome dir non oso,<br>perché de tanto parevele è <i>ch'ello</i><br>me poterebbe, a dir, tornar noioso   | 4  |

| (che meve non par propio ni bello, segondo el fare de voi amoroso; però soffrite ch'eo dicave quello che v'è diritto nome, ed è nascoso),                        | 8  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| loch'e stagion donate me sovente<br>ove posso dir ben ciò c'opo m'àe,<br>ma pur non dico già, sì son temente;                                                    | 11 |
| e non dispregio me, ch'Amor me 'l fae;<br>or, poi sì sete in tutte cose gente,<br>datemi 'n ciò ar <i>di</i> mento e segurtae.                                   | 14 |
| 35                                                                                                                                                               |    |
| Gioiosa Gioi, sovr'onni gioi gioiva,<br>onni altra gioi ver' voi noia mi menbra,<br>per ch'eo n'ò tanto l'anima pensiva,<br>che mai de cosa null'altra mi sembra | 4  |
| che a vedere como porto o riva<br>prender potesse intra le vostre menbra,<br>poi, senza ciò, non mi sa bon ch'eo viva,<br>tant'a lo cor vostra beltà m'imenbra.  | 8  |
| Ma no al mondo è signor sì crudele<br>che, men dottando, li offriss'e' morte;<br>a voi lo core meo senpre fedele                                                 | 11 |
| però dimora intra crudele sorte<br>che tacer mi fa 'l cor? più amar che fele,<br>e 'n dir «Voglio!» la pena è dobbra forte.                                      | 14 |

| Ai dolce Gioia, amara ad opo meo,<br>perché, taupino, eo voi tant'ò dottare?<br>C'orso non sete ni leon, par Deo,<br>ma cosa che né pò ni sa mal fare.  | 4  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Or se fuste un dragon, che non pens'eo,<br>che vi ferebbe un angelo tornare<br>lo cor benigno e la gran fede ch'eo<br>ò collocata e mis'ò 'n voi amare! | 8  |
| Non ch'e' vi sento e vi conosco tale,<br>s'e' fussevi mortalmente nemico,<br>voi me non osereste voler male.                                            | 11 |
| Tant'è lo vostro cor cortese, amico,<br>d'amor dolce, pietoso e naturale,<br>per ch'eo mi riconforto e di dir dico.                                     | 14 |
| 37                                                                                                                                                      |    |
| Dett'ò de dir: dirò, Gioia gioiosa,<br>e credo piaccia voi darmi odïenza;<br>però c'omo mentir e dir ver osa,<br>fòr prova, non abbiate in me credenza. | 4  |
| Dico che v'amo sì, c'ogn'altra cosa<br>odio ver' voi di coral malvoglienza,<br>e no è pena tanto dolorosa<br>ch'eo non sofrisse in far vostra piagenza. | 8  |
| E me e 'l mio e·cciò ch'i' poss'e vaglio<br>dono voi, cui fedel star più mi piace<br>ch'esser de tutto esto mondo amiraglio.                            | 11 |

| De voi vogli'eo sol che sofriate 'n pace:<br>ché, ciò pensando sia, tutto mi squaglio<br>del gran dolzor ch'entr'a lo cor mi face.                                           | 14 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 38                                                                                                                                                                           |    |
| Eo t'aggio inteso, e te responderaggio (però che volenter non son villana), e non, com'altre già fan, per oltraggio, ma solo per ragion cortese e piana.                     | 4  |
| Dici che m'ami forte a bon coraggio:<br>or mira ben? se la parola è sana,<br>ché per amor, amor ti renderaggio,<br>e, del contrar?, ciò ch'è ragion certana.                 | 8  |
| E te e 'l tuo voli me fedel dare:<br>or mira como cresce signoraggio<br>tale fedel, qual tu voli me <i>stare</i> !                                                           | 11 |
| Consigliame, com'om leale e saggio, ch'eo deggia ver' del tuo dimando fare, ché de leal consiglio non partraggio.                                                            | 14 |
| 39                                                                                                                                                                           |    |
| Grazi' e mercé voi, gentil donna orrata,<br>dell'udïenza e del responso gente;<br>ch'e' non audi' che mai donna altra fiata<br>parlasse tanto dibonaremente;                 | 4  |
| ché «non» sì di <i>te</i> per parola ornata,<br>che già non m'osa quasi esser spiacente,<br>e «sì», che tale gioia in cor m'à data,<br>che mai non credo siame noi' nocente. | 8  |

| Amo sol quel che pro' v'è ed orranza;<br>fedel son d'ubidir vostro comando:<br>tal fede chero e tal amor m'avanza.                                              | 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Consigliovo che tosto, e non dottando, de mi' amar e de mia fé fidanza prendiate, como sia vostro comando.                                                      | 14 |
| 40                                                                                                                                                              |    |
| Eo non tegno già quel per bon fedele,<br>che falso consel dona a so segnore,<br>e voleli donar tosco per mèle<br>e far parer la sua vergogna onore;             | 4  |
| ma tegnol deservente assai crudele,<br>ché gran senbrante à 'n sé de traditore.<br>Reo è per lo pastor, ch'è senza fele,<br>lupo che pò d'agnel prender colore. | 8  |
| Ma non te pòi ver' me sì colorare<br>ch'e' ben non te conosca apertamente,<br>avegna ch'eo però non voi' lassare                                                | 11 |
| ched eo non te receva a benvogliente,<br>secondo el modo de lo tuo parlare,<br>ad entenderlo pur sinpilcimente.                                                 | 14 |
| 41                                                                                                                                                              |    |
| Lo dolor e la gioi del meo coraggio<br>non vo poria, bona donna, contare:<br>ché dolor ò, che m'è d'onni altro maggio,<br>che voi pur reo voletemi pensare.     | 4  |

| Gioi ò di ciò che mi' amor e mi' omaggio<br>vi piace, al modo de lo meo parlare;<br>ma non mi torna guaire inn-allegraggio,<br>se voi perfin non mi posso aprovare. | 8  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Però vo prego, per mercé, che agio<br>e loco date me du' pienamente<br>demostrive s'eo son bon u malvagio:                                                          | 11 |
| <i>e</i> , s'eo son bon, piacciavo pienamente, e, s'eo so <i>reo</i> , sofrir pena e mesagio voglio tutto, sì con' voi serà gente.                                  | 14 |
| 42                                                                                                                                                                  |    |
| Deo!, con' dimandi ciò che·tt'ò donato,<br>e che 'n possibel t'è senpre d'avere?<br>Non ài tu loco e agio, e ascoltato<br>è diligentemente il tuo volere?           | 4  |
| E, folle o saggio ch'eo t'aggia trovato, resposto t'aggio senpre a pian parere. Dimostra se ragion ài d' <i>altro</i> lato, ed eo son prest'a prenderlo in piacere. | 8  |
| Ma, se dimandi alcun loco nascoso,<br>prov'è che la ragion tua no è bella;<br>per che né mo' né mai dar non te l'oso.                                               | 11 |
| Ora te parte ormai d'esta novella,<br>poi conosciuto ài ben del mio resposo<br>che troppo m'è al cor noios'e fella.                                                 | 14 |

| Oimè, che dite, amor? Mercé, per Deo,<br>ch'eo no oso vietar vostro comando,<br>né no 'l posso ubidir, mentre ch'e' veo<br>vostro piacer, sì m'à distretto amando. | 4  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Adonque, lasso me, che far <i>e</i> déo?<br>No lo posso veder, moro pensando.<br>Per cortesia e per mercé recheo<br>sovra ciò el vostro consiglio e 'l demando.    | 8  |
| Bene vegg'io che di partir potenza<br>darmi potete, s'a voi piace bene,<br>sol con disabellir vostra piagenza                                                      | 11 |
| e dir e far ciò c'a spiacer pertene;<br>ma se potete e no 'l fat'e' parvenza<br>che vo piace ch'eo mora in vostra spene.                                           | 14 |
| 44                                                                                                                                                                 |    |
| Consiglioti che parti; e se 'l podere di' che no·ll'ài, creder no·ll'oso fiore: ch'eo so ch'amor non t'à troppo a tenere, anzi se' falso amante e 'nfingitore,     | 4  |
| e dicimi ch'eo peni a dispiacere<br>sol per parer d'innamorato core;<br>e opo non t'è: non son de tal piacere,<br>che'e' far potesse de me amadore.                | 8  |
| Parteti e, s'amar voli, ama corale ched $\dot{e}$ più bella troppo ed $\dot{e}$ tua pare; non me, che laida son, né non te vale.                                   | 11 |

| E sappeti che, s'eo dovesse amare,<br>eo non ameria te (non l'abbi a male),<br>tutto sie tu d'assai nobie affare.                                                  | 14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                    |    |
| 45                                                                                                                                                                 |    |
| Lasso!, non sete là dov'eo tormento<br>piangendo e sospirando, amor, per voi,<br>che bene vi parrea più, per un cento,<br>ch'eo non vo dico, innamorato poi.       | 4  |
| Ma non voi' mi crediate fòr sper?mento;<br>e, se ben fino amante eo sono e foi,<br>aconcesi ver' me vostro talento;<br>e, se non son, 'lor dite: «Amate altroi».   | 8  |
| E, se bella non sete, ed eo vi tegno<br>più bella c'altra assai: per ciò provate<br>c'amor mi stringe più ch'eo non v'asegno.                                      | 11 |
| Eo non cher già, come par me amiate,<br>ma con' re ama bass'om de su'regno:<br>a·cciò non credo me sdegnar deggiate.                                               | 14 |
| 46                                                                                                                                                                 |    |
| Per fermo se' ben om che gravemente<br>ti si defenderia de follegiare<br>neuna donna non guaire saccente,<br>sì sottilmente altrui sai sermonare.                  | 4  |
| Or non voi' dire ch'eo sia saggia nente,<br>ma, quale son, tu non me pòi 'ngegnare,<br>ché né fu, né serà tal convenente<br>in mio piacer giamai, per null'affare. | 8  |
| in the placer glamai, per nun arraic.                                                                                                                              | O  |

| no me far curucciar, parteti ormai! Ch'eo ti farea parer lo stallo reo,                                                                                            | 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| tutto sie tu, dei tre, l'un c'amo assai<br>più che cos'altra mai, fé che <i>deo</i> a Deo!:<br>ma non de quello amor che penser ài.                                | 14 |
| 47                                                                                                                                                                 |    |
| Ai! come m'è crudel, forte e noiosa<br>ciascuna parte, e 'l partit e lo stare!<br>Partire con' poss'eo d'amar voi, cosa<br>sola sete 'n potermi gioi donare?       | 4  |
| E siete sì piacente e amorosa,<br>che vi fareste a uno enpero amare.<br>?nstar con' posso, poi voi piacer no osa,<br>ma sì noioso, me dite, vo pare?               | 8  |
| E vostra noi' mov'e' noiosamente,<br>ch'e' vorrea mille fiate anti morire<br>che dire o far ver' voi cosa spiacente.                                               | 11 |
| Ma se vi spiaccio, lasso, per servire,<br>serò per deservir, forse, piacente?<br>Megli'amo certo morte sofferire.                                                  | 14 |
| 48                                                                                                                                                                 |    |
| Me pesa assai, se sì grav'è 'l tuo stato;<br>e s'eo dovesse dar ciò che mi cheri<br>con' tu prender lo dia, vacci' acordato<br>fora per la mia parte e volontieri. | 4  |

| Ma, perché dar no 'l deggio, aggiol vietato,<br>pregando che ne parti el tuo penseri;<br>e sì consigli me Deo in ogne lato,<br>com'eo fatt'aggio te 'n esto misteri. | 8  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Donque te parte; e se di' che non pòi<br>mutar la volontà del tuo coraggio,                                                                                          |    |
| come mutar donque credi l'altrui?                                                                                                                                    | 11 |
| Or pensa di tener altro vïaggio:<br>certo sii ch'esta volta è la poi                                                                                                 |    |
| ch'e' d'esto fatto ormai te parleraggio.                                                                                                                             | 14 |
| 49                                                                                                                                                                   |    |
| Donque mi parto, lasso, almen de dire<br>o de farne 'n senbrante alcun parvente;<br>e guarderòmi, al meo poder, de gire                                              |    |
| loco ove veder possavi nente.                                                                                                                                        | 4  |
| E piacciavo, per Deo, di non soffrire<br>ch'eo mai v'auda ni veggia al meo vivente;<br>ché morto m'à lo dilettoso audire                                             |    |
| e lo sguardar vostra fazzon piacente.                                                                                                                                | 8  |
| Ma, s'eo non audo, ni veggio, ni menbro<br>lo gran piacer piacente, amor, de voi,                                                                                    |    |
| ch'angel di Deo senbrate in ciascun menbro,                                                                                                                          | 11 |
| forse mo' parto e 'ntenderò in altroi,<br>che m'averà per sì fin com'eo senbro:                                                                                      |    |
| e, se mi val, pensat'aggio già coi.                                                                                                                                  | 14 |
|                                                                                                                                                                      |    |

# 50

| Gioia gioiosa, a me noi' e dolore,<br>Deo!, perché sì v'agrada lo mal meo?<br>Ché rechesta e pregata ò voi mant'ore<br>che non vo piaccia ch'ëo sia, per Deo,         | 4  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| là du' v'auda ni veggia, acciò che fòre<br>vegna d'amare voi, poi che vi creo;<br>e non mi val la mia rechesta fiore,<br>ma ditemi che pur bisogna ch'eo              | 8  |
| vi veggia e v'auda, e non v'ami né serva:<br>altro non c'è, fòr ch'eo mora, vi piace!<br>E ben morria, ma star forzom'a vita,                                         | 11 |
| poi servir me desval, perch'e' deserva:<br>e forse me varrà, ché si conface<br>loc'onde conoscenza è dipartita.                                                       | 14 |
| 51                                                                                                                                                                    |    |
| Viso non m'è ch'eo mai potesse «Gioia»<br>più giustamente voi, donn', apellare,<br>che posso agual, vostra mercede, «Noia»,<br>ché noioso è 'l vostro dire e 'l fare, | 4  |
| poi, de cortese, assai villana e croia<br>àvi la lauda mia fatta tornare;<br>ché la grande beltà d'Alena en Troia<br>non fu pregiata più, sì como pare,               | 8  |
| che la beltate e l'onor e 'l piacere                                                                                                                                  |    |

| con dir noioso e con villan pensato,<br>eo vi dispregio e metto a non-calere,<br>e spiace me ciò che piacer m'è stato.                                      | 14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 52                                                                                                                                                          |    |
| Legiadra Noia e aprufica altera,<br>or già mi noce il meo cortesegiare,<br>ché me n'avete a vil, tanto giudera<br>v'à fatta devenir lo meo laudare.         | 4  |
| Or non pensate voi che sì leggera<br>fussemi villanïa dire o fare?<br>Sì fora ben, ma non m'è piagentera,<br>non già per voi, ma per me non biasmare.       | 8  |
| Ma de dire o de far più cortesia<br>a voi e a ciascun de vostra gente,<br>me guarderaggio ben, per fede mia.                                                | 11 |
| E, se vi fusse stato unque piagente,<br>tener mi potavate in vita mia<br>sol con bone parole, a bon servente.                                               | 14 |
| 53                                                                                                                                                          |    |
| Ai mala Noia, mal vo doni Deo,<br>ché maldicente a forza me fate;<br>unde ciascun per cortesia recheo<br>che me 'l perdon', poi ch'è fòr volontate.         | 4  |
| Malvagia donna, poi lo fatto meo<br>vi spiace, perché amor mi dimostrate?<br>Bon è 'l senbrante, e lo parlar è reo:<br>misteri è che l'un sia de falsitate. | 8  |

| Or «no» or «sì» mostratemi sovente;                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| partir né star no oso in vostro amore;<br>ni mor' né vivo, tale è 'l convenente. | 11  |
| Deo!, mala donna, siatene signore                                                |     |
| a dir o «no» o «sì» ben fermamente,                                              |     |
| ch'eo parta en tutto, o ve stia servidore!                                       | 14  |
| r                                                                                |     |
| 54                                                                               |     |
|                                                                                  |     |
| Deo! che mal aggia mia fed'e mi' amore                                           |     |
| e la mïa gioventa e 'l mio piacere,                                              |     |
| e mal aggia mia forza e mio valore                                               |     |
| e mi' arte e mio 'ngegno e mio savere;                                           | 4   |
| e mal aggia mia cortesia e mi' onore                                             |     |
| e mi' detto e mi' fatto e mio podere,                                            |     |
| e mia canzon mal aggia e mio clamore                                             |     |
| e mio servire e mio mercé cherere,                                               | 8   |
|                                                                                  |     |
| poi c'al magior mister c'avesse mai,                                             |     |
| o cred'aver, no m'àn valuto fiore.                                               |     |
| Ai!, con' mal, lasso, en lor mi confidai,                                        | 11  |
| ché 'n fidanza de lor debel valore                                               |     |
| vincente senza fallo esser pensai                                                |     |
| de ciò ch'eo son venciuto a desinore!                                            | 14  |
| de eta eta eta eta verretatio u desimorer                                        | - ' |
|                                                                                  |     |
| 55                                                                               |     |
| Certo, Noia, non so ch'eo faccia o dica                                          |     |
| sì trovo en voi diversa opinione:                                                |     |
| cortese e dolce e amorosa amica                                                  |     |
| veggio senpre ver' me vostra fazzone;                                            | 4   |
|                                                                                  | •   |
|                                                                                  |     |

| e la lingua villana ed enemica<br>è senpre ver' me più tutta stagione,<br>com'eo più d'amar voi prendo fatica<br>e la fazzon più de dolcezza pone.                | 8  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ed è stagion, che l' senbrante è non bello,<br>ed altra, che la lengua è non villana;<br>per ch'e' non m'oso allegrar ni star fello,                              | 11 |
| c'onne parte mi fere e mi resana:<br>sì son ?smarruto, ch'eo non veggio quello<br>che far? deggia enver' ragion sì strana.                                        | 14 |
| 56                                                                                                                                                                |    |
| Lasso!, en che mal punto ed en che fella<br>e 'n crudel parte misi intendimento!<br>Ché me e 'l mio disamo, e amo quella<br>che nel mal mio poder mett'e talento, | 4  |
| e più che cosa alcuna altra li abella<br>lo doloroso meo grave tormento:<br>ben è senbrante, oimé lasso, ched ella<br>fu fatta sol per meo distrugimento.         | 8  |
| Adonque che ferò? Pur sofriraggio?<br>Non già, ma parterò contra de core:<br>se me non vinco, altrui mal vinceraggio.                                             | 11 |
| E metterò lo meo corale amore<br>en loco tal, che sia cortese e saggio,<br>non che m'aucida, s'eo son servidore.                                                  | 14 |

| Ai lasso, como mai trovar poria<br>cortese donna, poi che m'è villana<br>la più cortese c'a 'sto mondo sia?<br>Che per ragion tanto cortese e piana               | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| rechest'ò che mi don' sua signoria,<br>c'orso o dragone, o qual fer' è più strana,<br>sì 'nd' averea mercede e cortesia<br>e fora ver' di me dolce ed umana.      | 8  |
| Deo!, como può sua dolce bocca dire<br>parola amara sì crudelemente<br>che fammi crudel morte sofferire?                                                          | 11 |
| Ai!, con' mal viddi sua beltà piagente<br>e 'l suo chiar viso e suo dolce avenire<br>e 'l dire e 'l far? di lei, più c'altro gente!                               | 14 |
| 58                                                                                                                                                                |    |
| Altro che morte ormai non veggio sia<br>de lo dolore meo trapassamento,<br>ch'eo biasmo e laudo, e vogli' e non vorria<br>che d'amar lei partisse el me' talento; | 4  |
| ché pur contendo co la voglia mia,<br>onde mi trovo, lasso, ognora vénto,<br>e, poi che veggio che scanpar non dia<br>giammai, non faccio alcun difendimento.     | 8  |
| Poi morir deggio, dirò che m'amorta<br>quella c'onore e valor e piacere<br>e beltate sovra tutt'altre porta,                                                      | 11 |

| 14 |
|----|
|    |
| 4  |
| 8  |
| 11 |
| 14 |
|    |
| 4  |
| 8  |
|    |

| E, se gravato – m'avete sovente,<br>sì dolcemente – m'àve trapagato             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| lo vostro orrato – dir, che son gaudente.                                       | 11 |
| Là du' piagente – v'è, verrò di grato,<br>e siame dato – ciò che più v'è gente, |    |
| che più cherente – non serò trovato.                                            | 14 |
|                                                                                 |    |
| 61                                                                              |    |
| Gioia gioiosa più che non pò dire                                               |    |
| la lingua mia né devisar lo core,                                               |    |
| che bellezz'e adornezze e gran plagire                                          | 4  |
| de donna avete, e d'onne altra migliore,                                        | 4  |
| ma cortesia, valor, senn'e savire                                               |    |
| avete d'om de conpiuto valore:                                                  |    |
| sommaramente, quanto pò ciausire                                                | 0  |
| de tutto ben om bon conoscidore,                                                | 8  |
| è, bella donna, en voi, da cui eo tegno                                         |    |
| core, corpo, podere e cciò che aggio;                                           |    |
| e sonne ben, vostra mercede, degno.                                             | 11 |
| Ché tutto ciò che brama el me' coraggio                                         |    |
| donatemi con sì gioioso segno,                                                  |    |
| che temo di morir sol d'allegraggio.                                            | 14 |
|                                                                                 |    |
| 62                                                                              |    |
| Ben aggia ormai la fede e l'amor meo                                            |    |
| e tutto ciò che mal dissi c'avesse,                                             |    |
| ched è ragione certo, al parer meo,                                             |    |
| ch'al lor valor non mai par credo stesse;                                       | 4  |
|                                                                                 |    |

| ché dolce e pïetosa inver' me veo,<br>più c'alcuna ch'eo giorno anco vedesse,<br>ch'è fatta quella, in cui fierezza creo<br>che più d'onni altra assai senpre potesse. | 8  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sì·ccome a Lanzelotto omo simiglia<br>un prode cavaler, simil se face<br>a·llei di fera donna a meraviglia.                                                            | 11 |
| Manti baron' d'alto valor verace<br>l'àno saggiata assai; ma sì lor piglia<br>che mai tornar ver' ciò non àno face.                                                    | 14 |
| 63                                                                                                                                                                     |    |
| Voi che penate di saver lo core<br>di quei che servon l'amorosa fede,<br>partitevo da ciò, per vostro onore,<br>c'onne peccato è, 'nver' de quel, mercede:             | 4  |
| ch'un om ennudo e dello senno fòre<br>or miri quel che fa, om che lo fède!<br>Ché tal è quei, cui ben distringe amore,<br>che d'occhi né di cor punto non vede.        | 8  |
| Enudo sta né non se può covrire<br>de demostrar la sua gran malatia<br>a·llei che pote di ciò lui guerire.                                                             | 11 |
| Donque, chi 'l vede, in sé celar lo dia<br>e contastar a chi 'l vollesse dire,<br>per star cortese e fuggir villania.                                                  | 14 |

# 64

| Amore e gioia, bella Gioia, sento<br>tant'a lo cor, che de dolzor m'aucide,<br>e sentire'ne ben più, per un cento,<br>se·nnon che de me stesso aggio mercide,  | 4  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ché temo di morir: no li consento,<br>ma fò sì che de me 'l troppo devide,<br>ché spessamente m'à gioia sì vénto<br>c'a forza canpo, sì non mi conquide.       | 8  |
| Per che d'amor meo par esser non osa,<br>ché, se cont'àve de contessa amanza,<br>o re de reina, <i>è ciò</i> picciol cosa;                                     | 11 |
| ed è grande, quand'om basso amistanza<br>àve d'un'alta donna, e grazïosa,<br>com'eo da voi, donn', ò, senza mancanza.                                          | 14 |
| 65                                                                                                                                                             |    |
| Ai! como ben del meo stato mi pare,<br>mercede mia, che no 'nd'è folle a paro!<br>Ch'eo mostro amor in parte, che me spare,<br>e là dov'amo quasi odioso paro. | 4  |
| Ed èmmi grave ciò; ma pur canpare<br>voi' dai noiosi e da lor noi' mi paro,<br>a onor de lei, che 'n beltate pare<br>no li fo Elena che amao Paro.             | 8  |
| Or non so per ch'eo mai cosa apparasse,<br>s'eo non apparo a covrir (sì non para)<br>ciò che m'aucideria quando paresse.                                       | 11 |

| Ma 'l cavaler, che ad armi s'apparasse, como facc'io e <i>n</i> ciò, senpre canpara senza cosa che nente li sparesse.                                         | 14 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 66                                                                                                                                                            |    |
| Non sia dottoso alcun om, per ch'eo guardi<br>a donna, unde li tegna gelosia,<br>ché vista fò che di ciascuna enbardi,<br>ma non però ch'e' la volesse a mia. | 4  |
| Ché lei che m'à feruto coi soi dardi<br>non guardo mai sì che parevel sia;<br>e, solo perché d'essa om non se guardi,<br>en tante parte amar fò semelia.      | 8  |
| Or dirà l'om: «Non ben se'·tti guardato:<br>credendoti covrir, mostrat'ài via<br>com'omo apprenda el tuo segreto stato».                                      | 11 |
| Per ch'eo dirò già ben certo follia:<br>ch'eo mi sento ver' ciò tanto sennato,<br>che qual più pò, più me nocente sia.                                        | 14 |
| 67                                                                                                                                                            |    |
| Com'eo più dico, più talent'ò dire,<br>Gioia, de voi, de tutto onor gioiosa:<br>e non tanto però che de servire<br>ò senpre l'alma mia desiderosa,            | 4  |
| quanto per vostr'alto valor, che gire veggi' a monte, montand'ogni altra cosa.                                                                                |    |

| non se pò par, che per ragion non osa,                                                                                                                             | 8  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| poi reina de tutto alto valore<br>e de beltà conpiuta en pregio degno<br>e de ciò tutto che dimanda onore                                                          | 11 |
| sete sì ben, com'altra è de suo regno;<br>e chi val molto a poco de riccore,<br>che varrebbe ad assai mostra ben segno.                                            | 14 |
| 68                                                                                                                                                                 |    |
| De tutte cose e cagione e momento,<br>che omo vole o dice o face, è gioia;<br>ch'à onore e prode e piacere 'n talento<br>l'om solamente per venire a gioia.        | 4  |
| Chi tutto 'l mondo avesse a suo, non sento<br>ch'el intendesse cos'altra che gioia;<br>adonque par però ver sperimento<br>che quello è ricco più, c'àve più gioia. | 8  |
| Perciò m'approvo al più ricco om che sia,<br>poi di Gioi aggio onor conpiutamente<br>ciò che lo core meo vole che·ssia;                                            | 11 |
| e, s'eo mostrar l'osasse intra la gente<br>com'è ciò ver, chi più saggi' è diria<br>ch'eo vero dico assai ben giustamente.                                         | 14 |
| 69                                                                                                                                                                 |    |
| Ben meraviglio como om conoscente, over omo che ami per amore,                                                                                                     |    |

| pò ver' chi ama istar croi' e spiacente<br>e farli a suo poder noi' e dolore,                                                                                      | 4  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| perché moglieri o sorore o parente<br>li sia la donna c'ama l'amadore:<br>poi sa che·cciò li aven forzatamente,<br>perch'à 'n altrui bailia l'alm'e lo core.       | 8  |
| Donque faria mercede e cortesia<br>e ben suo grande e de la donna maggio,<br>covrirli e dar <i>li a stagione agio</i> e via;                                       | 11 |
| ché, s'ello pur guardar vòl lo passaggio<br>e l'om de gir soffrir non pò, follia<br>li cresce sì che i monta ont' e dannaggio.                                     | 14 |
| 70                                                                                                                                                                 |    |
| Gioi amorosa, amor, vostro lignaggio<br>so ben ched è d'assai nobil altezza,<br>e so che de valor né de corraggio<br>né de piacer né d'ornata bellezza             | 4  |
| né de far né de dir cortese e saggio<br>altra no è de tant'alta grandezza.<br>Donqu'eo, che bass'om son, ragion non aggio,<br>segondo ciò, d'aver vostra contezza; | 8  |
| ma segondo gran fede e bono amore<br>che 'n voi ò, stando più vostro che meo,<br>son degno ben d'aver tanto d'onore.                                               | 11 |
| Ché, se verace sì fuss'eo ver' Deo<br>con' son ver' voi, vivo, senza tinore<br>ne girea loco ov'è santo Mateo.                                                     | 14 |

# 71

| In fede mia, che 'n amor grande aiuto<br>mi fora ch'eo foss'orbo, tale fiada,<br>e tal ch'e' fusse sordo e tal che muto!<br>E dico como adesso a cui agrada.      | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Orbo, però che megli? che l'aveduto<br>per escur loco è meo penser che vada;<br>e sordo perché, quando alcun o·muto<br>sento là stando, ov' el meo cor? più bada, | 8  |
| temendo ch'altro sia, prendo paura<br>e perd'aver solazzo e angosci' aggio,<br>che gauderia, s'e' fusse sordo allura;                                             | 11 |
| e muto perché, quando il suo coraggio<br>demostrame madonna per figura,<br>de la 'nte <i>n</i> zone d'esse eo fusse saggio.                                       | 14 |
| 72                                                                                                                                                                |    |
| Con' più l'allungo, più m'è prossimana<br>la fazzon dolce de la donna mia,<br>che m'aucide sovente e mi risana<br>e m'àve miso in tal forsennaria,                | 4  |
| che, 'n parte ch'eo dimor' in terra strana,<br>me par visibil ch'eo con ella sia,<br>e or credo tale speranza vana<br>ed altra mi ritorno en la follia.           | 8  |
| Così como guidò i magi la stella,<br>guida <i>me</i> sua fazzon gendome avante,<br>che visibel mi par e incarnat'ella.                                            | 11 |

| Però vivo gioioso e benistante,<br>ché certo senza ciò crudele e fella<br>morte m'auciderea immantenante.                                                              | 14 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| morte in aderderea immantenante.                                                                                                                                       | 11 |
| 73                                                                                                                                                                     |    |
| Gioi amorosa, amor, senpre lontano<br>son da voi, lasso! Mal v'aggio veduta,<br>e male fui crudel tant'e villano:<br>contra 'l vostro voler feci partuta,              | 4  |
| a·ggire, oimè dulente!, in terra strano,<br>ov'allegrezza e gioi aggio perduta;<br>ché 'ntra pianti e·ssospir' m'àn posto a·ppiano<br>e m'àn ormai vita quasi tolluta. | 8  |
| Lasso, perché vagheo d'argento o d'oro,<br>avendo voi, sì prezïoso avere,<br>che non pareggiavi altro tesoro?                                                          | 11 |
| Or non procaccio, acciò che 'l meo servere aggio perduto, en voi amando, e moro, poi voi, nid altro ben, non posso avere.                                              | 14 |
| 74                                                                                                                                                                     |    |
| Ai dolze cosa, perfetta Speranza,<br>amica di ciascun omo, e più mia,<br>ché tu paghi più <i>a</i> l'om sua disïanza                                                   |    |
| non fa quello ch'è tene in signoria.<br>Già quale à più podere e benenanza<br>senza l'aiuto tuo non viveria;                                                           | 4  |
| dunqua, chi vive a·nnoia e a pesanza,<br>se·ttu no l'aiutassi, or che feria?                                                                                           | 8  |

| Mal; ed eo peggio, che tra strana gente<br>ed en strano paese e 'n crudel soe,<br>sconfortato da mia donna e d'amico                                             | 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| e d'onni cosa, fòr di te, ch'è gente:<br>mi conforto tuttor che mister n'òe<br>[ico]                                                                             | 14 |
| 75                                                                                                                                                               |    |
| Lontano son de Gioi e Gioi de mene<br>e de Gioi son più ch'eo non fui giammai;<br>di perdit'aquistato aggio gran bene<br>e de procaccio male e danno assai       | 4  |
| Quel ch'eo non ò m'aiuta e mi mantene,<br>et que <i>lo</i> c'ò m'affende e dona 'smai;<br>gioia e gran dolzor sento di pene,<br>e de gioi pen'e tormenti e guai. | 8  |
| Ora sono là 'v'io non fui già nente:<br>chi.mmi serve, me piace e·ffa dannaggio,<br>e bene e dispiacer lo diservente.                                            | 11 |
| Messer Gherardo, di non saver s'aggio<br>lo chiar escur? ben è meo convenente:<br>de!, quel ?sguardate ch'e' non guard', om saggio!                              | 14 |
| 76                                                                                                                                                               |    |
| Gioi amorosa, amor, pensando quanto<br>fu 'l fallo meo crudel e villan forte,<br>cert'eo m'auciderea volenter manto,<br>se·ll'om ragion avesse en darse morte.   | 4  |

| E·ss'eo trovar credesse enn-alcun canto che·dde ciò fusse <i>giu</i> giamento o corte, eo me li acuseria 'n tal guis'a tanto, che·dde morte verria sovra me sorte.                    | 8  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ma poi me reconforto, amor, pensando<br>che più che 'nn-altra 'n voi regna pietanza,<br>e·cciò mi fa midir, merzé clamando;                                                           | 11 |
| c'altra guisa vivrebbi in desperanza,<br>tanto ontoso son, considerando<br>com'io poteva ver' voi pensar fallanza.                                                                    | 14 |
| 77                                                                                                                                                                                    |    |
| Deporto – e gioia nel meo core à pporta,<br>e·mmi desporta – al mal c'aggio portato,<br>ch'e' de porto – saisina aggio, ed aporta<br>ch'e' 'ntra la porta, – ove fòr gi', è aportato. | 4  |
| Fé porto – tal de lei, che non trasporta<br>ma me conporta – ov'eo son trasportato,<br>c'on porto – me non fa più, se·mm'aporta<br>ella du' porta – su' estar diportato!              | 8  |
| Conportat'ò – de mal tanto ch'eo porti,<br>deporti – opo me fanno a trasportare<br>deportar? – mort'ov'eo so·mmi portara.                                                             | 11 |
| Non conportara – c'altri mi conporti<br>né i porti, – s'ei sia qual vole a portare;<br>ché, del portar? – <i>me</i> lei, ma' desportara.                                              | 14 |

# 78

| De coralmente amar mai non dimagra<br>la voglia mia, né di servir s'arretra,<br>lei, ver' cui de bellezza ogn'altr'è magra,<br>per che ciascun ver' me sementa 'n petra: | 4  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| c'Amor di gioia mi corona e sagra<br>und'ò di ben più c'altr'om, più che metra;<br>dunqu'è ragion de servir lei m'adagra,<br>poi son d'amore a maggior don ch'a metra.   | 8  |
| Ché manto n'ò, pur chi vol n'aggia invilia,<br>e·mme 'nde sia ciascun noioso encontra<br>ch'al mie voler non faccia fest'e vilia,                                        | 11 |
| merzé di lei c'ogni su' nemico ontra,<br>ver' cui bastarda fu Sarna Subilia,<br>per che tutto ben? meo d'essa m'acontra.                                                 | 14 |
| 79                                                                                                                                                                       |    |
| Già lungiamente sono stato punto,<br>sì punto – m'àve la noiosa gente,<br>dicendo de savere uve mi punto;<br>sì tal punto – mi fa quasi piangente.                       | 4  |
| Poi, se·mmi miro, non credone punto,<br>sì punto – so', 've 'n stando onor v'è gente,<br>poi lo mïo voler de gioi à punto,<br>che punto – è verso, sì face à piangente.  | 8  |
| Ferò como lo bono arcero face:<br>face – fa de fedire in tale parte,<br>sparte di ciò, u' non par badi, fede.                                                            | 11 |

| A tutti amanti sì de' farse face:<br>?sface – ciò de penser l'aversa parte,<br>parte – che vive inn-error de su' fede.                                               | 14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 80                                                                                                                                                                   |    |
| Del valoroso valor coronata<br>meglio, madonna mia, c'altra de regno,<br>en cui lo cor e 'l corpo e l'alm'ò data<br>perfettamente senz'alcun retegno,                | 4  |
| addonque, poi di me sete lungiata,<br>perdut'ò e la mia vita e 'l suo sostegno;<br>per che morire, oimè lasso, m'agrata,<br>che·ss'eo più viv'ormai, matto devegno.  | 8  |
| Ma voi, amor, per Deo, vi confortate,<br>che picciol è per mia morte dannaggio,<br>e per la vostra onor tutt'abassate.                                               | 11 |
| E, per vostro conforto, el meo coraggio<br>se reconforta, e fors'anche 'l tornate,<br>per la vostra allegranza, enn-allegraggio.                                     | 14 |
| 81                                                                                                                                                                   |    |
| Villana donna, non mi <i>ti</i> disdire, volendomi sp <i>r</i> ovar fin amadore: ch'eo fin non son, ver s'ò talento dire, néd essere vorrea, tant'ài <i>ladore</i> . | 4  |
| Ca, per averti a tutto meo desire,<br>non t'ameria un giorno per amore;<br>ma chesta t'ò volendoti covrire,<br>ché più volere terriami disnore.                      | 8  |

| Ché tu se' laida 'n senblanti e villana,<br>e croia 'n dir e 'n far tutta stagione,<br>e-sse' leggiadra ed altizzosa e strana,                        | L |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ché 'n te noiosa noia è <i>per ragione</i> ,<br>donna laida, che·llegiadra se' e vana<br>e croia, ch'è' d'altera oppinïone.                           | 1 |
| 82                                                                                                                                                    |   |
| Non mi disdico, villan parladore,<br>a quello intendimento che ditt'ài.<br>Or come crederia che 'n te valore<br>di fine amant'e amor fusse giamai?    | 1 |
| C'ogn'altra fina cosa è di te fòre,<br>e lo incontra per te regna assai.<br>Ma disdicomi acciò che·mm'è dolore<br>crudel di morte il dimando che fai, | 3 |
| cioè ch'io t'ami: or, come amar poria<br>cosa che di tutto è dispiagente<br>con' tu·sse'? Mod'e' ò ragion ti dia                                      | L |
| odiar: amor ne disfo coralmente;<br>tu però mi dispregi, e villania<br>mi dice assai la tua bocca che mente.                                          | 1 |
| 83                                                                                                                                                    |   |
| Certo, mala donna, malo accatto farebbe l'om a star teco a tencione, tant'ài villan parlar, accort'e adatto e tanto pien di tutta rea ragione.        | 1 |

| Per ch'io mi credo che sovente ài fatto<br>dann'e disnor a me con tuo sermone,<br>e manti omin'ài messo in mal baratto,<br>e d'altro non par c'aggi' oppinïone. | 8  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Se vuoi ch'i' dica 'l ver, sì com'e' 'l saccia,<br>perché disditta se', diraggiol bene:<br>ché tu, pensando c'ài laida la faccia                                | 11 |
| e·sse' croi' e villana, allor te tene<br>paura forte che gabbo non faccia;<br>perciò disdici, e far ciò ti convene.                                             | 14 |
| 84                                                                                                                                                              |    |
| Così ti doni Dio mala ventura,<br>con' tu menzogna di' ad iscïente,<br>credendo ch'i' m'arrenda per paura<br>di tua malvagia lingua mesdicente.                 | 4  |
| Ma io sofferea prima ogni bruttura<br>e morte, ched i' te dessimi nente,<br>ch'eo fora degna di soffrir arsura<br>come quella c'a bestia si consente.           | 8  |
| E·sse ciò è, che me non tegna mente<br>bona né bella, te qual credi tegna?<br>Pur lo piggior <i>di tutti</i> e 'l più spiacente.                                | 11 |
| E gran fastidio m'è, s'on ti disdegna<br>per dispiagenza, e tu ti tien' sì gente,<br>che, <i>tal</i> penser ài, credi che divegna.                              | 14 |
| 85                                                                                                                                                              |    |
| Ai Deo, chi vidde donna vizïata                                                                                                                                 |    |

| di reo parlar?, ritratto da mal'arte,<br>come <i>tu</i> che se' meco a ragion stata?<br>E' veggio che del gioco non ài par te.                             | 4  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Però parto vinciuto; e sì m'agrata,<br>poi sia vincente d'ogna mala parte,<br>non canpi perciò tu a mal'usata,<br>ch'i' non vorria di malvagìa ritrarte.   | 8  |
| Che Dio male ti dia, come se' degna,<br>e tollati la vit'aciò che danno<br>non fusse più di tua malvagia 'nsegna:                                          | 11 |
| ché tutto vizio rïo e inganno<br>è di te nato, e tuo penser non regna<br>inn-altro, che 'n criar, vergogn'e danno.                                         | 14 |
| 86                                                                                                                                                         |    |
| Or son maestra di villan parlare<br>perché saccio di te dir villania,<br>ché villan dire e dispiacevel fare<br>sì ritrova' in te ciascuna dia,             | 4  |
| c'un piccol fanciul ne porria ritrare<br>più ch'e' fatto non aggio 'n vita mia,<br>ché quello che ditt'ò già nente pare<br>inverso de la tua gran malatia. | 8  |
| Ma io vorrebbi, lassa, esser morta<br>quando con omo, ch'i' l'ò disdegnato,<br>come tu se', tale tencion fatt'aggio.                                       | 11 |
| Ben puoi tener ormai la lingu'acorta<br>e dir ciò che ti piac'e star fidato,<br>che 'nn-alcun modo non responderaggio.                                     | 14 |
|                                                                                                                                                            |    |